### ASSOCIAZIONI

Esce tutti i giorni eccettuate Domenica. Associazioni per l'Italia L. 32 ill'anno, semestre e trimestre in proporzione; per gli Stati esteri

da aggiungeral le apese postali. Un numero separato cent. 10, stretrato cent. 20. L'Ufficio del giornale in Via Savorgnana, N. 14.

nte

# VENETO ORIENTALE

(ORGANO SPECIALE DELLA CAMERATOI COMMERCIO)

INSERZIONI

Inserzioni pella terza pagina cent. 25 per lines. Annunzi in quarta pagina cent. 15 per ogni lines o spazio di lines.

Letters non affrancate non si ricevono ne si restituiscono manoscritti.

Il giornale si vende in piazza. V. E. all' Edicola e dal Tabaccaio in Mercatovecchio signor A. Co-

### LETTERE APERTE

Udine, 12 dicembre.

Degnissimo dott. G. Marcotti.

Ella ha ragione di presupporre, che anch'io pensi prima di tutto ad economizzare quanto è possibile tutte le spese inutili, o meno necessarie, e che non sia tra quelli che, appena resi liberi, domandano un eccessivo intervento della provvidenza del Governo, incaricando lui di tutti quegli utili innovamenti, per i quali ognuno, o da solo, o liberamente con altri associato, deve da sè stesso provvedere, se vuole essere degno di quella libertà, cui tutti d'accordo abbismo voluto ad ogni costo riconquistare. Come pure, se pensa, che io stimi sia giusto chiedere anche per il Friuli quello che ad altri, anche a spese nostre, si concede.

Anzi, se Ella avra posto mente alle costanti che compariscono di frequente. fra le variabili di un giornale, che trae necessariamente occasione di parlare da tutto quello che di per di va accadendo, avra potuto accorgersi, che il giornale cui da molto tempo dirigo ha fatto spesso suo tema di discorso quella necessità di coordinare le amministrazioni dei Consorzii civili, che dal Comune, elemento dello Stato, salgono fino a questo supremo potere, che tutti in un solo scopo ci unisce, e ciò per ottenere i maggiori risultati possibili col minore possibile consumo di mezzi, vale a dire la più stretta economia in ogni cosa.

Questo giornale ha domandato sovente, che si accentrino Comuni a Provincie per discentrare nel senso di dare, e così lo si potrebbe, il governo di sè nelle relative attribuzioni a tutti i Consorzii civili. Esso applaudi alle soppressioni del Taiani, e le avrebbe volute anche maggiori; come, oggidi che sono soppressi i confini politici che una volta esistevano e che si hanno 10,000 chilometri di ferrovie, e presto se ne avranno molti di più, avrebbe voluto, che si sopprimessero almeno due terzi d'inutili Università, completando le altre, e pinttosto stabilendo in più luoghi delle scuole pratiche di agricoltura, sia generali, sia speciali per qualche ramo di: essa.

E su queste ferrovie, come nelle fortificazioni, nell'escavo dei canali avrebbe voluto che, more romano, si adoperassero anche le forze dell'esercito. Cost biasimò sempre quell'eccesso di uffizii che sorgono ad ogni momento, c che agiscono poi anche per i nove ministri (ed ora se ne vorrebbe una dozzina almeno) ognuno separatamente,

### APPENDICE

### DEGLI STUDI

diretti a promuovere la utile produzione nel Veneto.

Note (\*) del dott. Pacifico Values \*. C. del R. Ist. Veneto di scienze, lettere ed arti. of bone white or I a of

Senza dubbio, o signori, a me meno che a qualunque altro di voi, che faceste oggetto de vostri studii scientifici anche il paese che da l'appellativo a questo veneto Istituto, si apparterrebbe di parlare degli studii da intraprendersi coll'intendimento di giovare ai progressi economici di questa terra, che ora è finalmente tutta nostra, di noi Veneti dall' Alpe al mare.

(\*) Estratte dagli Annali dell'Istituto Veneto del 1875.

senza coordinare l'azione loro, che serva a tutti con risparmio di spesa e migliore direzione, facendo però, che gl'impiegati pubblici sieno pochi e buoni e ben pagati e seriamente responsabili dell'opera

Se chiese, che si spendesse anche per scuole industriali, commerciali ed agricole soprattutto e fra queste ultime comprese delle scuole-colonie, in cui si educassero all'industria agraria esposti, orfani, ragazzi abbandonati senza famiglia, vedeva in tutto questo, ancora maggiore che la spesa, il profitto anche economico; giacchè si liberavano così le città da una popolazione che in esse costa di più, ed anche educata all'esercizio di mestieri, fa ora a spese della carità pubblica una concorrenza artificiale agli altri esercenti, che spesso domandano un lavoro cui nessuno ha da dare loro; mentre questi giovani senza famiglia, una volta che fossero istrutti nelle pratiche perfezionate dell'industria agraria ed avvezzi al lavoro svariatissimo della terra fino dalla puerizia, laddove anche i fanciulli possono guadagnare una parte, sia pure piccola, del loro vitto e nutrirsi a migliore mercato co' suoi prodotti, sarebbero cercati da tutti come gastaldi, capi dei lavori, vignaiuoli, bovari, ortolani ecc. insegnando col fatto agli altri agricoltori quello che impararono a fare meglio di essi.

Ed il Giornale di Udine indicava più volte per la nostra regione come luogo addatto ad un simile Istituto Palmanova, la quale, rovinata dal confine ne' suoi fiorenti commerci d'un tempo, può dare locali ed anche terreni per questo e versare poscia tutti i nuovi agricoltori ai terreni da bonificarsi nella zona bassa, dove un tempo esistevano le grandi città distrutte dai barbari e le strade romane, oggidi sostituite da ferrovie che gioveranno anche alle migliorie agrarie.

In questo trovavo non una spesa non sopportabile, ma una vera economia fino dal principio ed un grande e sicuro vantaggio dappoi. Si tratterebbe adunque anche in ciò di spendere non più, ma meno, e Stato, Provincie, Comuni, Opere pie e privati, come in altre cose. di spendere bene, meglio certo di adesso.

Ella può avere rilevato che anche recentemente il Giornale di Udine, mentre tanti domandavano per l'agricoltura sgravii, in parte sì per equità dovuti, e favori e quel protezionismo, che addormenta non stimola i produttori, donde facilmente verranno quelle illusioni e disillusioni a cui nella sua lettera con giusta ragione accenna, volse sovente la parola si possessori del suolo,

Se non che la provata gentilezza. vostra, presentandosi anche l'occasione che voi oggi premiate l'industrie venete, mi assentirà di trattare brevemente un tale soggetto, come quello che, nelle svariate applicazioni a cui mirerei, à tra i meno estranei agli studii d'uno che sorti ad occuparsi in paesi diversi di tutto ciò che ha attinenza coll'agricoltura, coll'industria, col commercio, ed in genere colla nazionale, economia; e che, nella sua professione di pubblicista, dovette pensare sovente anche alle varie utili applicazioni del sapere altrui, e di quella scienza al cui nappo, tanto pure per lui seducente, le vicende della vita non gli permisero che di li-, bare a quando a quando qualche sorso, meglio quale ospite, al lavoro altrui gratissimo, che non quale assiduo cultore egli medesimo.

Prendete adunque il pochissimo che vi reco, quale segno di quanto io apprezzi l'opera vostra, e di quello cui soltanto posso fare tra voi; gettando,

dicendo ad essi di doversi agitare si ed associare, ma per apprendere, insegnare ed operare tutto quel meglio, che, anche cogli scarsi mezzi attuali, si può dalla terra ricavare. Esso spesso notava intanto le più facili e proficue trasformazioni, gli sperimenti per conseguirle, onde fare dell'agricoltura una industria commerciale addatta ai tempi ed ai luoghi. Non patrocinava un dazio sull'importazione dei grani, come molti chiedevano, per poscia coltivare a perdita grani stessi anche su povere terre, ma consigliava piuttosto di rendere intensiva questa coltivazione, sicchè desse, come lo può, lo stesso prodotto sopra uno spazio molto minore, forse sulla metà di adesso, dedicando la restante terra alla produzione dei foraggi e dei bestiami ed una maggiore forza manuale ed intellettuale alla coltivazione delle vigne, come il padre suo seppe fare in più luoghi, e se ne trovo di certo contento. Non poteva dimenticare chi scrive il Giornale di Udine gli effetti prodotti sull'agricoltura inglese dall'abolizione, chiesta da Cobden ed operata dal Peel della famosa scala mobile, chiesta ora da parecchi anche tra noi; a fu appunto una coltivazione più accurata nella quale sapevano gli affittainoli usare gli escrementi secolari dai volatili dell'Oceano Pacifico sulle isole peruviane deposti, cercare anche in Italia le ossa che potevano dare dei fosfati ed altrovo tutti quei materiali per fabbricarsi dei concimi chimici per ridare alle terre la fertilità coi continuti raccolti esaurita.

Non nutriva ne le illusioni dei protezionisti, fossero pure dei valenti nomini. ed amici, come il senatore Rossi ed il co. Freschi, che speravano anche dal Governo degli sgravii, e piuttosto mostrò come, sgravando certe tasse, se ne sarebbero necessariamente aggravate certe altre, collo avantaggio di doverle spesso spostare ed adoperare nuovi e costosi uomini e sistemi per riscuoterle, mentre era pur meglio lasciare le esistenti, per le quali si ayeva già pagato le spese di prima introduzione. E così diceva, che chi s'ajuta il cielo l'ajuta e chi fa da sè fa per tre, come ne' suoi proverbii dice la sapienza popolare. Adunque fu una costante ispirazione la sua a studiare e sperimentare da sè le migliorie ed anche ad associarsi per pro-

Non nega poi di avere chiesto per questa estrema, ignorata e spesso troppo dimenticata regione nord-orientale, non favori speciali dal Governo, ima quella equa distribuzione dei benefizii per le irrigazioni, le ferrovie ed altre che ad altri si concedevano. Anzi vuole qui rammentare ciò che dovette dire ai

per cosi dire, colla stampa un ponte, quello degli studii applicati, tra la scienza e la economia paesana: sicché anche gli animati dall'ardore di opere novelle per l'utile proprio e della patria, possano a voi stessi venire meno paurosi di accostarsi alla scienza, che pure hu per essi medesimi tanti pratici insegnamenti ed aiuti, ed ora co' suoi incoraggiamenti dinota la stima che

ne fa. Vi Un certo divorzio tra gli nomini della scienza, e coloro che avrebbero dovato applicarne i dettati alla vita pratica, era presso di noi conseguenza inevitabile della servitu politica. 11313 35 BY

Gl'Italiani, prima che fossero cotanto fortunatis da riconquistare, colla sindipendenza e colla libertà, la proprietà reale della patria sortita nel mondo delle nazioni, la padronanza di sè medesimi, la propria dignità, semsi devavano alquanto dal comune di coloro che tutto, anche la servitù dell'anima, pazientemente e perfino inscientemente

vecchi colleghi ed ai ministri al tempo dell' omnibus ferroviario del 1879 e della bomba depretina delle due ferrovie di andata e ritorno di Eboli-Reggio a chi gli chiedeva, se egli pure aveva fatto allora il viaggio di Roma, per ottenere delle strade ferrate per il nostro Friuli; cice, che trattandosi di un omnibus, si cercava per noi di essere collocati almeno sulla staffa di quel veicolo, dove tanti altri con commodità si assidevano. Ma non dimenticava, ne poteva farlo, che la continuazione della pontebbana fino al mare e la congiunzione con Venezia lungo l'antica etrada romana, oltre agli scopi strategici e politici, ne aveva molti economici per il commercio e soprattutto per dare un maggior valore a tutta la fertile zona bassa del Veneto orientale, dove essa sarebbe stata la naturale conseguenza di bonifiche ed altre migliorie, per le quali c'è colà un largo margine, quando la si cavi dall'attuale suo isolamento. Così di questi ed altri molti argomenti si valse non solo nella stampa, ma anche in rapporti ufficiali, in più occasioni e sotto diverse forme ripetuti, fossero o no ascoltati, perchè era pur sempre un dovere di presentarli a chi aveva pure il debito di tenerne conto.

Domandai, che per certe quistioni economiche di questa importante regione s'intraprendessero intanto degli studii, quali potessero dare alle Provincie, ai Comuni ed ai privati almeno un indirizzo.

Giacchè sono venuto a parlare di studii, di alcuni dei quali tocca anche il Riassunto descrittivo, cui Ella si compiacque di leggere, e trovo opportuni nella parte da Lei chiamata dogmatica, ed anche nell'etica, se non per il presente causa la scarsezza dei mezzi, almeno per l'avvenire, ho pensato di pubblicare in appendice in questo che rimane del cadente anno, le due memorie, lette una all'Istituto Veneto, l'altra nella Accademia di Udine, di cui le feci menzione nella mia prima lettera, appunto perchè entrano in qualche particolare augli studii da farsi prima per tutta la regione veneta, poscia per la nostra Provincia naturale del Friuli, ch'io trovo essere colle tante sue varietà dall' Alpi al mare un vero compendio dell'Italia. Continuerò poi in altre lettere a trattare il tema, a cui Ella parve invitarmi. Ne dica, che io faccio delle prediche; chè questo Ella sa bene, che da Nestore in qua è lo stile dei vecchi; ed io, a costo di non divertire i lettori, ed anche un pochino di annoiarli colle senili ripetizioni, le preferisco a quei trattenimenti che ad essi porgono certi giornali, che si sforzano di appagarli col racconto dei de-

subivano, avevano ad unico conforto e rifugio lo studio.

Ma di mezzo a padroni, sospettosi, quali cercavano la ragione del proprio ingiusto e violento dominio, nella desiderata e voluta inferiorità, anche come popolo civile, troppo spesso, a non volerne patire estremi danni, gli stessi studii diventavano solitarii ; e se toccavano poco o molto la vita politica. civile, economica, sociale, educativa della nazione, duravano fatica ad uscire dal teorico e ben di rado potevano associarsi, per giovarle, alla vita operativa della nazione. Per cui l' nomo studioso che lavorava per essa, per la sua dignità, per la aua civiltà, per l'auoi vantaggi eccnomici, per poco agli occhi della moltitudine non appariva uno atravagante, che si dava degli inutili impacci, bene scarsa o punta acquistandosi gratitudine o riputazione.

Di certo questi studiosi solitari, al bene fare usi, qualche utilità producevano anche nell'ordine divile, econòmico i litti, dei processi e cose simili, rubando il mestiere ai ciarlatani un tempo girovaghi per i mercati. Poi, se ho a dirglielo, chi sta presso alla sua fine, vuol finire almeno parlando di quelle cose cui l'amore della piccola e grande Patria la coscienza gli suggerisce. Mandi!

Il spo sff.mo PACIFICO VALUSSI.

### NOSTRE CORRISPONDENZE

Colored Children Control Colored Color

A bordo del Sirio la sera del 10 dic. 1885. Egregio cav. Valussi

Il vapore fa scalo a Barcellona, ed

io colgo l'occasione per mandarle due Chi si fosse trovato in questi giorni

a Genova avrebbe visto certamente come l'emigrazione in Italia va assumendo vaste proporzioni. Qui a bordo del Sirio si trovano 756 emigranti, tutti diretti al Rio della Plata; mentre a Genova ce ne sono ancora molte centinaia che partiranno con altri vapori. Quello poi che ho riscontrato, è che molti di questi emigranti sono già stati in America, ed ora vi ritornano. Ciò mi fece piacere, perche vuol dire che la stanno bene e trovano da far quattrini. Ma non è questo il momento che io voglia parlare d'emigrazione ; lo faro più tardi, e per ora veniamo a noi.

Il Sirio è uno dei buoni vapori della Società generale italiana, ed offre comodità ai passeggieri di tutte le classi, facendo anche un viaggio abbastanza celere, cioè in via generale impiega 21 giorno per giungere a Buenos Ayres compresi due o tre scali.

Ieri alle ora 3 pom. salii a bordo, dove feci subito conoscenza del mio nuovo albergo galleggiante.

Sopra coperta tutto è confusione di bagagli, di casse, di merci, di provviste, sento rumori d'ogni genere, un belar di pecore, il grugnito di maiali, e nella stalletta vedo anche a saltellare dei conigli, che alia lor volta, in pieno oceano, nella lista di pranzo compariranno col nome di lepri.

Finalmente pare che ogni cosa sia a posto, e alle 4 si fa l'appello, e verso le 4 112 s' ode il grido dei marinai che levano le ancore. Il vapore si muove lento, lento, mentre sul molo una folla di astanti di salutano sventolando fazzoletti. Sebbene io sia abituato a queste scene, pure in quel momento mi sentii vivamente commosso. Stetti alquanto a contemplare le amate sponde, che a poco a poco sparivano ai miei occhi, ed il mio sguardo, vi dimorò attaccato finche le potei vedere, a quando il sole si coricò maestoso dietro

e sociale; ma non si può negare che, in una società non padrona di sè stessa, era piuttosto impossibile che difficile il determinare a veri scopi di utilità sociale degli studii collettivi, e seguiti con intento di pratica applicazione, largamente dalla popolazione che lavora, per se e per tutti, partecipata.

Saranno ora, per vero dire, a quella condizioni, nelle quali da una eletta schiera si coltivava per lo meno il pensiero, sottentrate altre in cui anche questo svapora più che non concentri le sue forze, per eccesso di superficialità e pretensione, e per isterili gare che sviano le menti leggere, le quall col loro fare e dire ecclissano non di rado anche gli ottimi frutti delle più sode e produttive.

Ma questo è un effetto passeggero ed inevitabile della libertà, che producendo il moto, fa che anche sulle acque profonde galleggi la schiuma; la quale non è se non un piccolo accidente, prodotto dal poderoso agitarei

il ridente Appennino, io dissi ancora un addio.

Ed eccoci in alto mare. Il viaggio fin'ora procede benissimo, e malgrado la scellerata accoglienza che ci fece il golfo di Lione, domani mattina saremo a Barcellona.

Null'altro per ora, e se toccherò altri porti, non mancherò di mandarle qualche nota di viaggio; ad ogni modo, appena arriverò a Buenos Ayres, le imposterò la relazione di tutto il viaggio.

Accetti cavalier ill.mo i miei più cordiali saluti, e con tutta stima me le professo di Lei

Obb.mo e ainc.mo LUCIANO OSTANI.

Romas, 13 dicembre.

Quello che voi ed io con voi abbiamo notato sempre nel Giornale di Udine, si avvera sempre più come una inevitabile conseguenza di una premessa, che dipende da quel continuo destreggiarsi fra le difficoltà colle piccole arti, cogli indugi, colle transazioni, colle indeterminatezze negli scopi, colle promesse, coi favori, che costituiscono la caratteristica della politica gottosa del De Pretis.

Noi abbiamo sempre detto, che a formare delle maggioranze stabili, compatte e conseguenti nella loro azione, ci vuole in chi le guida e se ne serve molta determinatezza nelle idee e negli scopi e nelle cose che si propongono al Parlamento, e molta franchezza nell'esprimere tutto ciò, appellandosi prima di tutto alla coscienza del Paese, che per così dire imponga allo stesso Parlamento di seguire la sua linea di condotta.

Ora non si dira, che queste, le quali erano le qualità d'un vero nomo di Stato, come fu il Cavour, e che pure fino ad un certo punto ebbe dei seguaci. nella nostra Camera, sieno quelle del De Pretis. Con tuttoche però egli abbia appunto, le qualità contrarie, egli seppe, dissi, destreggiarsi tanto da avere per sè una maggioranza e da farsi credere non solo l' nomo del momento, ma nocessario, sia pure ciò meno per le sue qualità, che per i difetti degli altri. Ma ora siamo giunti alla resa dei conti e trattandosi di una quistione importante, la di cui soluzione a molti non piace che si faccia secondo giustizia e convenienza, in guisa da consolidare la nostra unità, anzichè destare un regionalismo d'interessi contrarii, ora, qualunque transazione si prometta e si faccia, diviene una debolezza. Ora vediamo i partiti politici, già tutti scomposti senza speranza di ricomporli meglio, approfittare anche della perequazione come di tante altre cose, come di un arme di partito. La perequazione, sebbene da tanto tempo se ne parli, venne alla Camera impreparata nella opinione pubblica del paese con quelle evidenti dimostrazioni cui tutti debbono accettare; per cui la discussione, malgrado i lodati discorsi del Magliani e del Messedaglia, si rende incerto d'esito, perche molti, anche partigiani della medesima ed impegnati cogli elettori a farla passare, se ne valgono come d'arme di partito. De Pretis, al solito aspetta, e cerca una via di

d una forza che iscuote e vivifica e rinnova tutto attorno a sè. Anche la libertà è abusata : e si sa bene, p. e., che nel suo nome, ed in quello della libertà dell'insegnamento e dello studio da molti s'intese oggidi la libertà dell'ignoranza, ed il privilegio di soprastare con essa a quelli che più studiano e ne sanno, gridando abbasso ad ogni altezza, a profitto d'ogni mediocrità, che si siorza di parere da più di quello che è.

A poco a poco però gli uomini di studii e di azione si trovano colla libertà accostati tra di loro, e sono condotti a cercare assieme degli scopi comuni e determinati per la patria e la società nostra; scienza, arte, letteratura, si identificano colla vita nazionale; si cercano le applicazioni utili, e tra queste, quelle delle singole regioni della grande patria, che più direttamente ne importano, e che concorrono nel tutto come parte essenziale. L'uomo di azione comprende ormai il bisogno

uscita nelle stesse contraddizioni altrui
ed in quei mezzi termini che si presentano come una conciliazione, e non lo è
perchè la Camera si divide in quelli
che vogliono conservare il Ministero ed
in quelli che approfittano di tutti i
dissensi per abbatterlo, senza pensare,
che non c'è nessun preparato a sostituirlo ed a trovare una soluzione migliore.

Aspettano ora alcuni, che il Cairoli dica la sua, e chiamano a sostenerlo lo Zanardelli, che invece si dice non intenda di muoversi, non sapendo nè contro chi, nè per chi votare, se non quando si tratti di combattere il Nicotera sullo scrutinio di lista, da quegli voluto abolire e da lui invece mantenere.

E di qua e di là abbiamo udito ed udiremo ancora delle opinioni individuali, ma nessuna di esse risolutive. Il Crispi ha le sue, come tutti gli altri pentarchi ed altri ancora della Sinistra storica e dei Centri. Anche il Baccelli volle cogliere l'occasione di combattere il Coppino; e dopo aperta la battaglia ci fu accordo a differire il combattimento temendo di perderla, e sperando di combattere e vincere il Ministero sopra altro campo.

Quali si sieno le transazioni e concessioni a cui verrà il Depretis, e vinca
egli pure in tale occasione, egli ne uscirà più indebolito, senza che per questo sieno rafforzati gli avversarii. E
questo accade nel momento critico in
cui si trova la politica estera, che dovrebbe a tutti imporre il dovere di rafforzare il Governo. Se si avesse a venire anche prossimamente alle elezioni,
non si può pronosticare nulla di bene
sui loro risultati.

Questo tono elegiaco, cui mi trovai mio malgrado forzato ad assumere, fu li il per indurmi a stracciare questa corrispondenza; ma poi credetti, che sia bene anche il dipingere francamente dinanzi al Paese la situazione com'è.

Il Grimaldi incidentemente ebbe a dichiararsi contrario al protezionismo
agrario; e fece bene. Egli però non
potè assicurare nessuno contro la minaccia di nuovi aggravamenti di dazii
contro l'Italia, che ci venne da Parigi,
ora che il protezionismo venne di moda
e va fino ad inalzare auove barriere
tra Nazione e Nazione, quando l'interesse di tutti sarebbe di abbassare anche quelle che esistono. Una reazione
contro un si pernicioso sistema verrà di
certo; ma dopo avere scompigliato idea
ed interessi.

Quello che a Roma attrae adesso l'attenzione di tutti è il processo di Monterotondo. Poi avremo una nuova pubblicazione di Sbarbaro ed una di Sommaruga!

Alcuni corrispondenti si affrettarono ad annunziare la cessazione della Gazzetta Italiana; ma la cosa non era vera. Noi abbiamo piuttosto dinanzi dei nuovi giornali, che mostrano anch'essi l'eccesso di quell'individualismo, che trova anche nella stampa la sua espressione e tende a sempre più indebolire anche quella.

L'interpretazione che si dava da un corrispondente bolognese della Perseveranza all'opuscolo di prossima pubblicazione attribuito ad un vescovo e

suo di ricorrere all'uomo di studii anche per i suoi privati interessi. Le città, le provincie, lo Stato vedono il bisogno e l'utilità, passatemi la parola, d'inventariare e studiare la patria in tutta la sua realtà, in tutte le sue ricchezze, in tutte le sue forze, non soltanto per l'azione quotidiana e d'immediata utilità, ma anche per preparare l'azione futura e progressiva in tutto il paese.

Ciò si fa già a quest'ora, e si verra facendo ogni giorno più con azione spontanea di molti. Ma giova procedere sistematicamente ad uno studio e lavoro collettivo, al quale tutti possano, per le applicazioni pratiche, in appresso attingere a loro grado. No, se questo stesso studio collettivo sara opera di molti e molti anni e di molti ingegni che fanno da sè, e da non potersi, per così dire, finir mai non è disutile il segnare alcune larghe linee d'un disegno, intorno a cui individualmente, o per impulso di private associazioni, o

che si dice comparisca con licenza dei superiori, non è trovato quale si diceva dal Fra Pacomio del Corrière della Sera che voi non conoscete. Questi trova, che esso non contraddice punto, anzi riafferma il bisogno del potere civile per il papa.

Anche in Francia vediamo un arcivescovo ed un vescovo in aperta contraddizione fra loro circa alla interpretazione da darsi all'ultima enciclica di papa Leone. Insomma si disputa da per tutto anche fra il clero: Indizio dei tempi! E ne è uno fors'anco una strana polemica, una ma Ravenna si fece questi di tra un giornalista ed un predicatore, l'uno nel foglio, l'altro dal pulpito.

Si parla spesso anche qui ora dell'accordo, ora dell'antagonismo fra la
Russia e l'Austria, e delle voglie di
questa di spingersi innanzi, d'inorientarsi, nel quale caso acconsentirebbe
una rettificazione di confini all'Italia.
Sarà ciò vero? Se lo fosse, meglio che
parlarne troppo è da ajutare a che si
faccia.

L'Olimpia di Spontini occupa adesso molto a Roma gli amici dell'arte musicale e la critica. Questa trova del nuovo anche nel vecchio, del Wagner nello Spontini.

### LAGUERRA IN ORIENTE.

Costantinopoli 14. Alessandro così telegrafo ieri al granvizir: Sapendo che la Serbia temporeggia espressamente per la conclusione dell'armistizio e della pace per prepararsi a nuova lotta, aumentare il territorio e demolire l'inte. grità della Turchia, no creduto mio dovere verso il Sultano di lasciar da parte la Porta, domandando in compenso alla Serbia soltanto un indenizzo pecuniario; ciocche mi permette di trattare direttamente col nemico che mi dichiaro la guerra. Per mettere in grado la Porta di gindicare sull'attitudine del principato, mi compiaciero di vedere Madjd pascia ondo intrattenerlo sullo stato delle cose. Court in the land land to the

Londra 14. Hassi da Costantinopoli.
I circoli politici sono preoccupati delle eventuali estilità tra Grecia e Turchia. Credesi che le flotte inglese e francese andrebbero al Pireo in caso di guerra imminente, per impedire un'azione navale della Grecia.

Il Daily News ha da Costantinopoli:
Dicesi che si tratti di sottoporre ad un
arbitrato tutte le divergenze tra la
Grecia e la Turchia.

Il Times ha da Berlino: Radzivill, aintante di Guglielmo, fu spedito a Pietroburgo credesi per conciliare l'Austria e la Russia nella questione bulgara.

## ELEZIONI IN FRANCIA

Parigi 14. I risultati quasi completi non cambiano le proporzioni telegrafate stamane. La lista radicale ebbe da 134 a 112 mila, quindi vennero gli opportunisti poscia i conservatori — ballottaggio certo. Il Senato approvo l'atto della conferenza di Berlino riguardo al Congo.

Parigi 15. — Camera — Le elezioni conservatrici di Lozere sono annullate con voti 261 contro 223. La commissione nominata sabato per esaminare le proposte di anmento di diritto sui cereali e il bestiame elesse Kheline a presidente, contrario all'anmento.

Parigi 14. Risultati di Parigi 510

di cittadine rappresentanze, o di corpi scientifici provinciali, si possa lavorare con un certo accordo; cosicche d'anno in anno l'opera vada apparendo agli occhi di tutti, e se non compiuta, si mostri preste bene avvanzata, e sia d'una reale utilità per molti.

Alle volte certi studii e certi lavori, da coloro che lo potrebbero, non si fanno, appunto perchè non ne vedono nemmeno una grande utilità, fino a tanto che rimangono isolati, e che non sanno che si potrebbero coordinare ad altri, dei quali formerebbero parte.

Si vorrebbe adunque, che in ogni regione italiana, un primo disegno esistesse, e che, anche per promuovere la attività economica, la scienza prestasse i suoi studii a rilevare tutto quello che il paese, a vantaggio d'una maggiore attività economica de' suoi abitanti, in sè medesimo possiede.

Queste brevi note hanno per lo appunto lo scopo di mostrare, meno a voi, l

sezioni sopra 830; i candidati repubblicani e radicali tengono testa con 86,000 a 71,000 voti. De Roulède e Ranc opportunisti, vengono dopo son 68,000 a 61,000. Segue la lista conservatrice con 58,000 a 60,000. Ballottaggi certi. Gaussorget radicale fu eletto deputato nel Gard.

### I FUNERALI DI ALFONSO.

Roma 14. Stamani nella Cappella Sistina ebbe luogo il funerale di Re Alfonso.

Intervenne il Sacro Collegio, il corpo diplomatico presso la Santa Sede, molti signori dell'aristocrazia clericale.

### PARLAMENTO NAZIONALE Camera dei Deputati

Seduta del 14.

Riprendesi la discussione del progetto pel riordinamento dell'imposta fondiaria. Frola svolge l'ordine del giorno suo e di altri. La Camera, convinta della necessità e dell'urgenza di provvedere al riordinamento dell'imposta sui terreni in modo uniforme per tutte le proprietà e in base al nuovo censimento per conseguire un'equa ripartizione dell'imposta medesima, nonchè far luogo frattanto all'abolizione dei decimi da effettuarsi su ogni quota nel più breve termine possibile, accettando in massima il progetto, passa alla discussione degli articoli.

Brunialti rinunzia a svolgere affidandolo alla benevolenza della Camera, il seguente ordine del giorno: La Camera convinta che tutti i cittadini devono contribuire alle imposte proporzionatamente ai loro averi, ritenuto che il catasto geometrico è opera indispensabile di civiltà, che il catasto geometrico, parcellare, estimativo eseguito sollecitamente con metodi uniformi in tutto il regno è la sola base sicuradurevole per l'imposta fondiaria, confidando che quest'opera di giustizia e civiltà si compirà con diligenza e garanzie d'imparrialità da produrre un beneficio per l'ordinamento della proprietà fondiaria e del credito confidando che il ministero solleverà l'agricoltura dal peso dei decimi al più presto possibile, senza aggravare ulteriormente consumi, passa alla discussione degli articoli.

Majocchi svolge un ordine, per invitare il ministero a presentare in sostituzione del progetto pel riordinamento della fondiaria col catasto, un disegno di legge che dal 1 luglio 1886 determini la principale dell' imposta fondiaria in lire 100 milioni, ripartibili equamente su tutti i terreni dello Stato in ragione della rispettiva rendita netta.

Cagnola svolge il seguente ordine:
La Camera, ritenendo la tassa di ricchezza mobile sui conduttori e coloni
lavoranti sui terreni sia un duplicato
dell'imposta fondiaria, invita il Ministero e la Commissione a includere la
abolizione di essa nei provvedimenti
titolo secondo della legge che discutesi,

Lazzaro opina opera patriottica votare l'ordine seguente: La Camera ritenendo inopportuno di continuare la
disoussione di questo disegno, lo rinvia
alla commissione, perchè lo riformi, tenendo conto delle diverse opinioni manifestate intorno al modo per raggiungere la giustizia distributiva fra i contribuenti.

Vacchelli svolge il seguente ordine:
La Camera invita la commissione a formulare le disposizioni transitorie per destinare a sollievo delle provincie più aggravate la somma corrispondente a due decimi delle imposte sui terreni e ritardare equamente l'applicazione della legge 23 giugno 1886.

Di Camporeale svolge il suo ordine: La Camera, riconoscendo l'utilità di

che alle varie rappresentanze delle nostre provincie, un certo indirizzo di studii applicati al nostro paese, cui gioverebbe prendere, con azione collettiva od individuale, ma coordinata per tutto il Veneto, come una delle più importanti regioni dell' Italia.

Parlare di regioni quando non si poteva distrarsi un momento dal grande scopo dell'unità politica da raggiungerai, sarebbe parso un'eresia: ma ora che l'unità politica è raggiunta, e che giova mirare all'unità economica e civile dell' Italia, converra che in ogni regione naturale a intraprendano gli studii applicati, che avranno per ultimo effetto di migliorare gradatamente tutta la patria. Ho detto di ogni regione italiana, perche, se anche le parti devono sempre riferirsi al tutto, e le stesse condizioni dell' Italia intera vanno riferite a quelle dei più vicini ed anche: dei più lontani ed estranei paesi, circoscrivendosi il campo dei proprii atudii, si giungerà più agevolmente a quella l compiere il catasto geometrico a fini civili, riservasi, dopo compiute le operazioni relative, di riordinare più razionalmente l'imposta fondiaria, ritenendo che, frattanto, debba procedersi mediante conguaglio al disgravio delle provincia che risulteranno più aggravate dietro inchiesta da eseguirsi con metodo e criteri sommarii entro il 1886-87 da una commissione, le cui decisioni si applicheranno con decreto reale, sentito il Consiglio di Stato, destinandosi a tal uopo il secondo ed il terzo decimo di guerra, passa alla discussione degli araticoli.

Angeloni avolge l'ordine: La Camera, convinta dell' urgenza del catasto geometrico e degli agravi delle imposte e sovrimposte sui terreni, considerando per la valutazione del reddito che il disegno non provvede alle cautele, perchè il sistema serva al riordinamento delle imposte e che questo si attuerebbe solo dopo il lungo tempo, occorrente per la misura e descrizione della proprietà, delibera di discutere gli articoli relativi al catasto geometrico, al disgravio e alla limitazione delle imposte e sovrimposte sui terreni, sospendendo le altre parti del disegno. Il seguito do.

Levasi la seduta alle 65 pom.

### NOTIZIE IT ALIANE

ROMA 13. — Son premature per la massima parte le notizie che corrono sulle probabili soluzioni che avrà la quistione della perequazione fondiaria.

Il fatto è che continuano le riunioni parziali di deputati, e che la confusione è al colmo oggi come ieri.

Pare che l'on Nicotera serva d'intermediario fra il Governo e gli avversari della perequazione.

Le trattative per trovare la formale conciliativa continuano.

Nei circoli parlamentari la condotta dell'on. Nicotera è assai commentata, i novellieri politici vi la vorano di fantasia. Certo potrebbe esser prossima anche qualche sorpresa.

Il co. Angelo Papadopoli, presidente del Comitato lombardo veneto per la perequazione, avra un colloquio con Depretie.

- L'astrema sinistra è in completo screzio con la pentarchia.

- E' smentito però qualsiasi dissenso fra Depretis e Magliani sulla proposta conciliativa da farsi alla Camera.

- Fu firmato stamani il decreto reale relativo alla ripartizione fra i comuni dei sussidi per la costruzione di strade obbligatorie.

S'è riunità la Commissione che esamina le domande per la ripartizione dei mille chilometri di ferrovie di IV categoria.

## NOTIZIE ESTERE

AUSTRIA. Vienna 14. La Politische dice che il governo inglese e francese diedero eguali istruzioni ai loro addetti militari a Vienna di tenersi pronti ad unirsi alla commissione militare recantesi sul teatro della guerra. La Commissione adunerassi nel pomeriggio e partirà probabilmente domani.

INGHILTERRA. Londra 13. Nigra è arrivato.

Londra 14. Il Daily Chronicle dice:
Oggi in una riunione il gabinette decise
di restare al potere; se la coalizione
tra liberali e parnellisti votasse l'emendamento all'indirizzo tendente all'indipendenza dell'Irlanda, Salisbury scioglierebbe il Parlamento.

GRECIA. Atene 13. Le fortificazioni del Pireo e di Salamina furono terminate. La voce d'un accomodamento nell'affare della Rumelia produsse grande

determinazione di scopi e di mezzi, alla quale ci giova di venire.

Il Veneto stesso si può ammettere che costituisca una vera unità regionale, inchiudente in sè stessa molte varieta, per cui si possa con generale tornaconto anche variamente distribuire in essa il lavoro produttivo per ciascuna delle sue zone, affinchè ognuna giovi alla sua vicina, e tutte assieme si giovino tra loro. Insomma, relativamente parlando, è il Veneto pure un'unità geografica e naturale, dotata di certe attitudini alla produzione, e per conseguenza una unità economica. Conviene definire nel suo tutto e nelle sue parti questa unità, per cercare l'indirizzo da darei agli studii, alle opere pubbliche, ai consorzii, al lavoro di tutti, sicche la privata attività abbia premio adeguato, e torni di giovamento a tutta la regione e di conseguenza alla nazione

Continua).

sensazione. La stampa domanda energia prima della fine della crisi orientale. I ministri tengono giornalmente consiglio. La Grecia comperò due corazzate dall'Inghilterra. Gli equipaggi partono per prendere in consegna le torpediniere comperate a Kiel.

Camera. Delyanni ricusò di dare spiegazioni sull'incidente di Candia, che rimase sospeso.

### CRONACA

Urbana e Provinciale Ai nostri abbonati,

Siamo entrati nell'ultimo mese dell'anno, eppure alcuni dei nostri abbonati della provincia non si son dati ancora premura di soddisfare gli impegni asand play has proved a sound and the co

Pensino i gentili associati che il nostro Giornale non ha redditi di sorta, se non l loro appoggio, e dovendo quotidianamente sostenere delle grandi spese, amministrazione si trova imbrogliata, ualora essi non contribuiscano i dovuti importi. Per cui preghiamo tutti coloro che sono in arretrato a porsi. in corrente al più presto possibile, e tanto più, che siamo prossimi alla chiusura dei conti del 1885.

Speriamo dunque che essi non tarderanno più oltre d'inviare il prezzo d'abbonamento.

Effemeride storica. 15 dicembre 1798. Il generale Championet occupa Roma.

Imposte dirette. X seduta — 11 dicembre 1885. — Vennero definiti reclami n. 21, dei quali 5 accolti, 10 accolti in parte e 6 respinti; e venne aumentato il reddito a 19 contribuenti.

La differenza fra i redditi complessivamente stabiliti dalla Commissione ed redditi contestati o confermati col sienzio o senza opposione da parte dei relativi contribuenti, fu di lice 29,090 in più.

Prestito a premi della Croce Rossa Italiana. In esecuzione della legge 28 giugno 1885, n. 3188, Serie 3, S. M. ii Re. con decreto B corr., ha autorizzato l'emissione di un Prestito a premi, a favore della Croce Rossa Italiana, il qui prodotto — garantito dal Governo — è devoluto esclusivamente al maggiore incremento della suddetta benemerita associazione.

Con la Croce Rossa — Istituzione altamente patriottica ed umanitaria --sono collegate le sorti dell' Esercito -Tale operazione quindi, non può che ottenere un brillante successo.

La Banca Generale, assuntrice del Prestito, in unione ad altri Istituti del-Estero, pubblichera a giorni le condizioni della sottoscrizione, la quale potra effettuarsi presso tutti i principali Istituti Italiani ed Esteri; nonche presso i Comitati Locali della Croce Rossa Italiana.

Noi forniremo intanto, fra breve, alcuni cenni sulla storia di questa filantropica Istituzione.

Morto per via. In Sedegliano il giorno 8 corr. certo Tonini Antonio fu trovato cadavere sulla pubblica via, Fu constatato essere morto di congestione cerebrale originata da eccesso di bibite alcoolighe bevute.

Attente o domestiche! Anche ieri un povero vecchio, certo Dominissini Angelo di anni 67 abitante in via Anton Lazzaro Moro, transitando sul marciapiede di via Gemona, scivolò a terra facendosi del male alla spalla destra.

Ciò dipese da qualche mal cauta domestica, la quale anziché camminare col carico d'acqua sulla strada, trovò più comodo il marciapiede, sul quale, acqua che gocciola dai secchi si aggiaccia tosto, causando cost continui pericoli ai passanti.

Donne di mai affare. Benchè questo sia un argomento del quale più a più volte ci siamo occupati, prive pel decoro della pubblica moralità, crediamo: opportuno di ripetere che nelle Prime ore serali, specialmente dalle 5 alle 7, diverse donne di mal affare, si aggirano per la piazza del Patriarcato, via Missionari, via del Seminario, via Stabernao e via di Mezzo, destinando il luogo del ritrovo nell'oscurissimo vicolo d'Arcano, dove chi vi passa, vede

e che la legge severamente proibiece. Ma v'ha di più. Codeste donne perdute, non si peritano di andare spudoratamente incontro ai passanti facendo dei gesti, dei quali è facile capire la

spesso cose che non dovrebbe vedere,

causa. Raccomandiamo quindi a chi spetta di logliere queste cose inmorali.

Incendio. Verso le 2 pom. del 12 corr. in Tricesimo si sviluppo un incendio per causa accidentale in un fienile di proprietà di certo Forlese Giuseppe. Il pronto accorrere di molta gente scongiuro un danno maggiore e riuscirne a domare l'incendio. Il Forlese risenti un danno di circa lire 250.

Altro incendio. Il giorno 11 corr. in Ciseriis s' incendiò una stalla di legno di proprietà di Biasizzo Giovanni il quale risenti un danno di lire 400 per deterioramento della stalla e per asfisiamento di una giovenca che in quella trovayasi.

### Congreg. di Carità di Udine.

Statistica di beneficenza pel mese di novembre 1885.

|    | P.              | -   |    |     | 1 | . 1 | . 5 |      | 41         |      |     |
|----|-----------------|-----|----|-----|---|-----|-----|------|------------|------|-----|
| St | ıssidi          | da  | L. | 1   | a | Li. | 5   | n.   | 340 s      | ussi | d.  |
|    | *               | ( » | 2  | . 6 | a | *   | 10  | 1    | 89         | 1. 1 |     |
|    | <b>&gt;&gt;</b> | *   | 75 | 11  | a | >   | 15  | >    | 9          | 2    | . : |
|    | *               |     | *  | 16  | a | *   | 20  | *    | 3          | *    | ` ' |
| •  | * >>            |     | *  | 21  | a | *   | 25  | *    | / <u> </u> | 25   |     |
|    | 20.             | *   | *  | 26  | a | 20  | 03. | 36   | 2          | 26   |     |
|    | 2               | *   | *  | 31  | a | 23  | 40  | . >> | -          | . *  |     |

Totale n. 443 sussid.

Mesi antecedenti:

|          | -   | FROM MALL |     |     | ,   |        |
|----------|-----|-----------|-----|-----|-----|--------|
| Gennaio  | L.  | 2021      | per | n.  | 406 | ussid. |
| Febbraio | *   | 2200      | *   | *   | 418 | >      |
| Marzo    | *   | 2076.40   |     |     | 413 | *      |
| Aprile   | .*  | 2088.40   | *   | 7   | 413 |        |
| Maggio   | *   | 2139.65   | *   | *   | 422 | *      |
| Giugno   | *   | 2075      |     | >   | 417 | . >    |
| Luglio   | 2   | 2102.—    | *   | 784 | 422 |        |
| Agosto   | *   | 2178.—    |     | *   | 432 | *      |
| Settembr | 8 > | 2206      | *   |     | 439 | *      |
| Ottobre  | *   | 2210.—    |     | *   | 442 | *      |
|          |     |           |     |     |     |        |

Inoltre a tutto novembre la Congregazione aveva a proprio carico nei varii Istituti della città n. 26 individui, e cioè:

> All' Istituto Derelitte n. 8 Renati \* 4 Tomadini » 14 Ricovero > -

> > Totale n. 26

Bosco. La serata data da Bosco e figlio riusci per bene - la compagnia ebba doppio successo a morale e materiale. Gli applausi che ad ogni esercizio e giuoco scoppiavano dal numeroso pubblico segnano la valentia di Bosco e il primo successo, la cassetta segna il se-

Gli esercizi coi quali Bosco ci intrattenne, lo disse anche lui, non sono tutti nuovi ma eseguiti con garbo a perizia tale da rendere il Bosco degno figlio di

suo padre. Anche il figlio Italo si distinse nelle esercitazioni mentali. Il pubblico si diverti assai e se è vero che il riso fa buon sangue, la serata di ieri sera consegui per qualcuno allo scopo.

Teatro Minerva. Questa sera andrà in scena al Minerva la nuova operetta del m. Canti La nuova Befana. Abbiamo ieri sera assistito alle prove generali, ed in verità il successo è garantito.

L'operetta siamo certi piacera e il Minerva si aprirà alcune sere di seguito per offrire al pubblico questo lavoro del Canti.

Questa sera dunque chi vuol passare per bene un paio d'ore non ha che ad entrare al Minerva e con Noncisento, Noncivedo, Topolino, Befana, Casta, Pura, ecc. si divertirà,

Alle 8 precise ognuno a suo posto.

Ei non è ancor andato a letto, che ha d'aver la mala notie ! Torino 16 luglio 1885 - Sig. R. Brand - Zurigo. Faccio uso delle sue pillole Svizzere in un caso di affezione bronchiale con difficoltà di respiro e fin' ora ne sono assai soddisfatto.

Ogni qual volta mi sento oppresso ne prendo tre e in capo ad un ora respiro liberamente.

Spero continuandone l'aso riuscire ad una completa guarigione, e ringraziandola mi firmo B. Guglielmo.

Le Pillole Svizzere si vendono in tutte le farmacie a lire 1.25. Esigere sulla etichetta la croce bianca su fondo rosso. colla firma R. Brandt.

Unico deposito in Udine alla Farmacia Angelo Fabris in Via Mercatovecchio.

### TELEGRAMMI

Roma 14. Dicesi che un ufficiale di Stato maggiore parte per Massaua, incaricato di una missione presso il generale Genè. A Reggio di Calabria è comparsa la fillossera.

Madrid 15. L'arcivescovo di Sangiacomo di Compostella proibi ai preti della diocesi di occuparsi dal pulpito di politica.

Plymouth 14. Scoppiò un'incendio in un quartiere popolariesimo. Il fuoco propagosai rapidamente. Furonvi 12

Roma 14. Il bollettino giudiziario annuncia che Giustiniani, giudice a Conegliano, fu trasferito a Verona, - Moroni, giudice a Verona, fu trasferito a Conegliano - Mazzoni, giudice a Bassano, fu trasferito a Verona.

P. VALUSSI, proprietario

GIOVANNI RIEFARDI, Redattore responsabile.

### ARTICOLO COMUNICATO(1)

Al comunicato inserito dal signor Edmondo Schütz nel n. 294 di questo giornale al quale è unita una dichiarazione di certo Giovanni Maria Boreani, rispondo pubblicando in calce altra dichiarazione dello stesso Boreani, in data 14 corr., la quale rettificando completamente la narrazione dei fatti, smentisce le accuse a me dirette dal Direttore dello Stabilimento di Passariano.

Sui fatto di Giovanni Vecile risponde qui sotto il sig. Odorico Pittoni.

Per quanto poi il sig. Schütz si permette di dire relativamente ai prodotti del sig. ing. Vogel, questi ha già deciso di procedere a sensi di Legge nella sede opportuna.

Codroipo, 14 dicembre 1885.

BALLICO ENRICO.

Io sottoscritto dichiaro di non aver ben inteso lo scritto fattomi firmare il 7 dicembre corrente e pubblicato dal sig. Edmondo Schütz nei giornali della città di Udine del 9 e 10 corr. Le cose invece stanno in questo modo:

Alla metà circa di Marzo passato jo era diretto a Passariano per acquistar un quintale di concime per conto del dott. Favetti. Passando per Codroipo domandai ad un villico se ivi esisteva un deposito di concime, e questi mi disse di si, dirigendomi dal sig. Ballico. Io mi recai da Ballico Giovanni il quale mi condusse presso il suo fratello Enrico. Consegnai la lettera che venne aperta dal sig. Enrico Ballico senza badar all'indirizzo ritenendola a se diretta e gettando via la coperta. Il sig. Enrico Ballico mi consegnò quindi un sacco di concime unitamente ad un libretto per istruzioni ed altre circolari relative al concime Vogel, più un biglietto diretto al dott. Favetti. Ho pagato l'importo del concime col denaro che teneva in tasca mentre la lettera non ne conteneva. Io intendeva che in quel deposito fosse concime di Passariano soltanto per il motivo che il dott. Favetti m'aveva avvertito che il dottor Favetti m'aveva avvertito che forse n Codroipo esisteva un tale deposito dichiarando che il sig. Enrico Ballico non ha detto parola ne fatto atto alcuno per farmi credere che fosse concime di Passariano.

Castions di Strads, 14 dicembre 1885.

GIOMARIA BOREANI; Pagura Domenico, testimonio alla firma.

A togliere ogni sfavorevole impressione che il pubblico potrebbe formarsi in seguito alle ultime asserzioni del sig. Schutz, dichiaro io sottoscritto di non aver mai consegnato ai signor Vecile di Spilimbergo concimi ne nostrani ne forestieri, e di non conoscere lo stesso ne di nome di persona.

Codroipo, 14 dicembre 1884.

ODORICO PITTONI.

(1) Per questi articoli la Redazione non assume che la responsabilità voluta dalla legge.

### MERCATI DI UDINE

Martedi 15 dicembre 1885.

### Granaglie.

| the contains  |                                                   |
|---------------|---------------------------------------------------|
| All           | ett.                                              |
| 9.50 10.75    | >                                                 |
| 10 50 11.     | <b>»</b>                                          |
| 7.50 9.16     |                                                   |
| 12 12.25      | » ·                                               |
| 6 6.25        | <b>.</b> .,                                       |
|               |                                                   |
|               | *                                                 |
| 9 13 Al       | q.le                                              |
|               | •                                                 |
| والمرخد سنرحم | , mga                                             |
| ور کرد جرد    | <b>)</b>                                          |
|               | f. t.                                             |
|               | 10 50 11.—<br>7.50 9.16<br>12.— 12.25<br>6.— 6.25 |

Furono vendute 5000 uova a lire 90 a 91 il mille. Ribasso.

### DISPACCI DI BORSA

VENEZIA, 14 dicembre

R. J. 1 gennaio 94.63 - R. L. 1 luglio 98 80 Londra 3 mess; 25,20 - Francese a vista 100.45

Valute 14. in Sparretiers

李明明 经收益 经 原子 如 學說 的复数

Pezzi da 20 franchi ر خارستان او چسرستان da Bancanote austriache da 201.— a 201 3<sub>1</sub>8 Fiorini austr. d'arg. BERLINO, 14 dicembre

Mobiliare

Austriache

469. - Lombarde 218.50 442 \_\_ Italiano

FIRENZE, 14 dicembre 709.50 --- A. F. M. Nap. d'oro 25,11 -- Banca T. Londra 100.45 - Credito it. Mob. 901.-Francese Rend, italiana 98.92 Az. M. Banca Naz.

LONDRA, 14 dicembre 99 5116 | Spagnuolo 95 34 Turco Italiano

Particolari. VIENNA, lo dicembre

---

Rend, Aust. (carta) 82.85; Id. Aust. (arg.) 83.50 Id. 108.98 (oro)

Londra 125.70; Napoleoni 9.97;-MILANO, 15 dicembre

Rendita Italiana 5 010 -.-- merali 97.42 PARIGI, lo dicembre Chines Rendita Italiana 97.10

### OSSERVAZIONI METEOROLOGICHE.

Stazione di Udine - R. Istituto Tecnico.

| 14 dicemb. 1885    | ore 9 a.       | ora 3 p.  | ore 9 p. |
|--------------------|----------------|-----------|----------|
|                    | -              |           | 111 94   |
| Barometro ridotto  |                |           | 11       |
| 116.01 sul livello | : .            | 100       |          |
| del mare m. m      | 758 5          | 758.5     | 760.4    |
| Stato del cielo    | 86             | q. coper. | 73       |
| Acqua cadente      | d. cober.      |           |          |
| Vento (direzione . | , <del>-</del> | E:/       | E        |
| (veloc. chil.      | 0              | 1         | 5        |
| Termom. centig     | -1.0           |           | 25.94.95 |

Temperatura massima 0.4 minima -4.6 Temperatura minima all'aperto -4.5 the a standard to the talker of

### Società Bacologica Pavese DIBETTA DA .

GEROLAMO QUIRICI Pavia - Corso Vittorio Emanuele n. 63 - Pavia

Seme cellulare a bozzolo giallo e bianco, proveniente da allevamenti speciali, confezionato a norma delle località nelle quali si vuole coltivarlo, se cioè in pianura irrigua o asciutta, se in collina o montagna, e tale per esperimenti già fatti e ripetuti, che resiste agli sbalzi di temperatura ed alle intemperie della stagione d'allevamento.

Prezzo e condizioni favorevolissime. Programma gratis a chi ne fa domanda,

Rappresentante in Udine signor Puppati Giacomo.

Affine di liquidare il loro deposito macchine agricole, i sottoscritti vendono al 25 per cento di ribasso sul prezzo di fabbrica:

Maneggio per trebbiatrice ad un cavallo, nuovissimo. L. 200 Trebbiatrice Aratro all'americana Trinciarape Sgranatoi garantiti Frangiavena 241, 12

DEPOSITO ACQUA DI CILLI Fratelli Dorta.

> William Dates La Ditta

### PIETRO VALENTINUZZI

DIUDINE

Negoziante in Piazza San Giacomo Avendo ritirato direttamente dalla Norvegia una grossa quantità di Bacala, Cospettoni ed Arringhe di prima qualità del tutto nuovo, vende col 12 per cento al disotto dei prezzi che vengono segnati dalle primarie Case di Venezia, Genova a Livorno.

Tiene anche forte deposito di Sardelle d'Istria e Pesce ammarinate, nonche Faginoli nuovi e vecchi, Agrumi e frutta secche.

Il sottoscritto assume commissioni di calce viva, prodotta dalle proprie Fornaci a fuoco permanente

### di POLAZZO e NABRESINA

per consegna a questa stazione ferroviaria, e per consegna con propri carri a destinazione per i Distretti di Udine e Palmanova e Cividale.

Tiene Magazzino con deposito enlee fuori di Porta Aquileia, casa Manzoni. Assume commissioni di Cok per vagoni completi franca la merce alla Stazione Ferroviaria in Udine.

> Udine, dicembre 1885. Antonio de Marco

Via Aquileia 7.

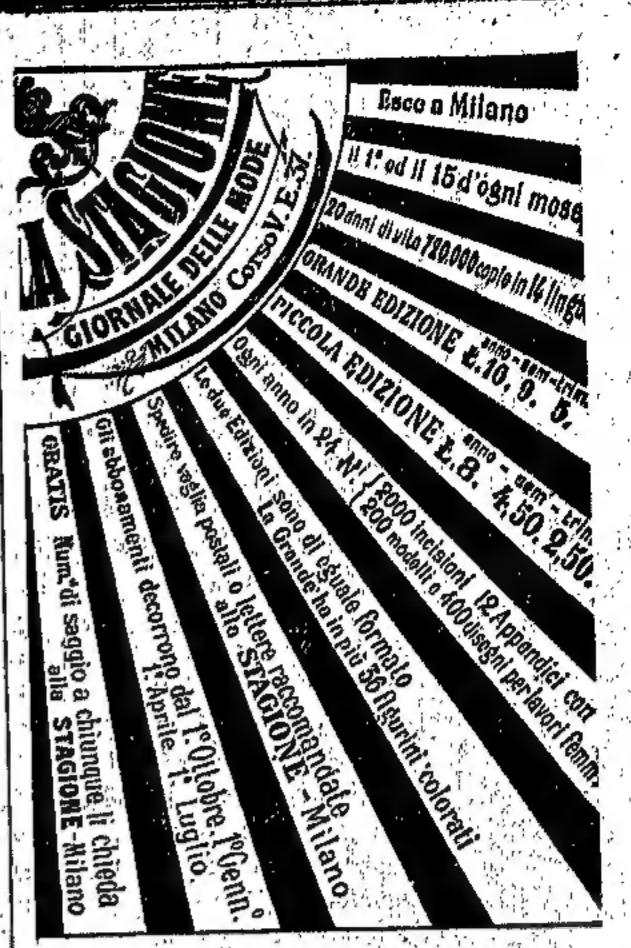

Mivisla delle Mode per Signozi ESCE IL II D'OCNI MESE A MILANO

E'indispensabile a tutte le Sartorie e ai Sartijche lavorano in casa per la varieta e ricchezza dei modelli per l'insegnamento facile e pratico per un taglio svello u perfello PREZZI D'ABBONAMENTO

ANNO L. IS - SEMESTRE LIO

. .. (PRANCO ME REOND) ell abbanamianti decorrono acto del l'ottobre e f: Agrila -GRATIS - numeri : di saggio : al : sarti : ene : il domandeno :: ZETTERE . VAGELA SITULLI ALSARTO ELECANTE MILANO COSO VILLEN. HEST

Gli obbonate alla Stagione o al Tarto Clegarite equinquede 12 arianno el sicio Tolower de 16 grando. Levelo di mangrammi abrati invice de L. S.

Gli abbonamenti si ricevono anche presso l'Ufficio del Giornale di Udine, a si danno numeri di saggio.

# ALL' OROLOGERIA LUIGI GROSSI

in Mercatovecchio, 13 Udine

trovasi un grande assortimento di Orologi d'oro, d'argento e di metallo. Tutte le novità del giorno cioè: Orologi perpetui, a fasi lunari, calendari, cronografi — Orologi senza sfere Pallweber ecc. - Catene d'oro e d'argento — Orologi a pendolo Regolatori, Pendole dorate, Cucu, sveglie ed orologi da parete di varie forme, a prezzi limitatissimi. ed anche a pagamenti rateali da convenirsi.

Assume anche le più difficili riparazioni e con garanzia di un anno.

Tiene inoltre deposito Macchine da Cucire delle migliori fabbriche.

# N. 12 - VIA CAVOUR - N. 12

Avvisa essergli arrivato, dalle primarie fabbriche nazionali ed estere, un grande assortimento di cappelli e berrette di ogni qualità - forme novità ultima moda, cilindri da prete a prezzi modicissimi da non temere la concorrenza.

## CROCE ROSSA ITALIANA

Registration 1 THE PARTY CAN DEPOSIT OF

### PRESTITO A PREMI Garantito dal Regio Governo italiano

Premio principale lire 500.000.

(Vedi dettagli in 4 pagina)

## Istruzione.

La sottoscritta maestra elementare di grado superiore normale e già maestra privata di lingua francese e pianoforte da lezioni tanto al proprio che all'altrui domicilio.

### ERINA JACOB

Via dei Teatri n. 21, Piano III.

### ORARIO DELLA FERROVIA

|              | da UD   | INE . VE                | NEZIA E V   | i¢ever≡a. | V 12 1 -    |
|--------------|---------|-------------------------|-------------|-----------|-------------|
| PARTENZE     |         |                         | PARTENZE    |           | ARRIVI      |
| da Udine     | 1.32    | · Venezia               | da Venezia  |           | a Udine     |
| » 5.10 »     | omnibus | ore 7.21 ant.           | > 5.25 >    | omnibus   | ⇒ 9.54 »    |
| > 12.50 pem. | andiame | > 1.30 pom.<br>> 5.15 > | ▶ 3.18 pom. | diretto   | > 6.28 pom. |
| * 5.21 pom.  | omnibus | > 9.55 ×                | > 4 >       | omnibus   | 8.15 pom.   |

|     |       |     |        | 7.00            |
|-----|-------|-----|--------|-----------------|
| - 1 | de UD | INE | PONTEB | BA 8 viceverse. |

diretto > 11.35 pom. > 9.- >

|                        |          | , -           | da Pontebba   |         | a Udine        |
|------------------------|----------|---------------|---------------|---------|----------------|
| ore 5.50 ant.          | emnibus  | ore 8.45 ant. | ore 6.30 ant. | omnibus | ore 9.13 ant.  |
| → 7.45                 | dirette  | ▶ 9.42 »      | » 8.20 ant.   | diretto | ≥ 10.10 ×      |
| ⇒ 10.30 a              | omnibus  | > 1.33 pom.   | ■ 1.43 pom.   | omnibus | > 5.01 pom.    |
| . 4.25 pom.            | . 1.25 P | > 7.23 >      | » 5.— »       |         | > 7.40 '>      |
| <b>⇒</b> 6.35 <b>→</b> | diretto  | \$ 8.33 nom.  | » 6.35 »      | diretto | ≫ :8.20 · »··· |

### da UDINE a TRIESTE e viceversa.

| da Udine      | 1 1 1   | - Trieste     | da Trieste    |         | - a Udine - |
|---------------|---------|---------------|---------------|---------|-------------|
| ore 2.50 aut. | misto   | ore 7.37 ant. | ore 6.50 ant. | omnibus | ore 10 ant. |
| > 7.54 ant.   |         |               |               |         |             |
| • 6.45 pom.   | omnibus | > ~ 9:52 pom: | -> 5 pom.     | omnibus | ≥ 8.08 ≥    |
| . 8.47 pom.   | omnibus | » 12.36 »     | - » 9 pom.    | misto   | > 1,11 ant. |

### NUOVISSIMA GUIDA COMMERCIALE DEL VENETO

E PROVINCIA DI UDINE

(Indicatore Commerciale Venete)

### compilata dal E. cav. VOLPI di Venezia

Udine città, egualmente a quelle del Veneto, comprenderà tutti indistintamente i Commercianti ed Industriali e gli Esercenti professioni, gl' Istituti di Credito e Previdenza, le Società d'Assicurazioni, le istituzioni di Beneficenza, il Culto e gli Alti Prelati della Diocesi, le Belle Arti, l' Esercito, l' Edilizia, il Genio, i più diffusi Giornali della Provincia etc. etc. Comprenderà le notizie pratiche sul Commercio, Poste e Telegrafi dello Stato etc. etc. Conterra la Circoscrizione Territoriale, Giudiziaria e Militare per ogni Provincia, saranno indicate le linee di Navigazione, Marittima, Fluviale e Lagunare da e per Venezia. In prima pagina si trovera l'esatta Carta della Rete Ferroviaria Veneta, indicante le distanze fra Previncia e Provincia. Saranno indicati tutti gli Industriali della Provincia. Finalmente si elencheranno i più importanti Monumenti che si trovano in ogni singola [Città, che sono degni di essere visitati dal Forestiere.

L'Indicatore Commerciale Veneto si venderà indistintamente a lire Cinque. Rivolgersi in Udine alla Ditta Paolo Gambierasi.

## ACQUA OFTALMICA MIRABILE

dei Bev. Padri della Certosa di Collegno

Rinvigorisce mirabilmente la vista; leva il tremore; toglie i dolori, infiammazioni, granulazioni, macchie o maglie; netta gli umori densi, salsi, viscosi, flussioni, abbagliori, nuvole, cateratte, gotta serena, cispa ecc.

Deposito in Udine all'ufficio annunzi dei nostro Giornale.

ANTICA

AUUA FERRUGINOSA

Medaglie alle Esposizioni Milano, Francoforte B m 1881, o Trieste 1882, Nizza e Torino 1884.

L'Acqua dell'Antica Fonte di Pejo e fra le ferruginose la più ricca di ferro e di gas, e per conseguenza la più efficace e la meglio sopportata dai deboli. — L'Acqua di Pejo oltre essere priva di gesso, che esiste in quantità in quella di Recoaro con danno di chi ne usa, offre il vantaggio di essere una bibita gradita e di conservarsi inalterata e gasosa. - Serve mirabilmente nei dolori di stomaco, malattie di fegato, difficili digestioni, ipocondrie, palpitazioni di cuore, affezioni nervose, emorragie, clorosi, ecc.

Rivolgersi alla Direzione della Fonte in Brescia, dai signori Farmacisti e depositi annunciati, - esigendo sempre la bottiglia coll'etichetta, e la capsula con impressovi Antica-Fonte-Pejo-Borghetti.

Il Direttore C. Borgheiti

# CROCE ROSSA ITALIANA

SOTTO IL PATRONATO

delle LL, MM.

il Re e la Regina d'Italia

SOTTO IL PATRONATO

dolle LL. MM.

il Re e la Regina d'Italia

# PRESTITO A PREMI DI L. 15,000,000

rappresentato da 600,000 Obbligazioni di L. 25 cadauna

DIVISE IN 12,000 SERIE DI 50 OBBLIGAZIONI

GARANTITO DAL R. GOVERNO ITALIANO

(Legge del 28 giugno 1885, n. 3188)

Ogni Obbligazione concorre, a norma del piano delle Estrazioni e dell'Ammortamento, fino a che viene estratta, ad una delle 264 Estrazioni trimestrali con premi da lire 500,000, Hre 200,000, Hre 150,000, lire 100,000, lire 50,000, lire 35,000, lire 30,000, lire 20,090, lire 15,000 e molti altri da lire 2,000 ilno a lire 50.

Ad ogni Obbligazione è assicurato un rimborso da lire 30 fino a lire 45. - Perciò, oltre, la probabilità di vincere uno del molti grandi premi, vi ha la certezza di non perdere mai l'importo pagato per l'acquisto dell'Obbligazione.

### Nelle prime sette Estrazioni trimestrali saranno estratti i seguenti premi principali:

| il primo maggio 1886 un premio di lire . | 200,000     |
|------------------------------------------|-------------|
| il primo agosto 1886 un premio di lire.  | <br>100,000 |
| il primo novembre 1886 un premio di lire | 500,000     |
| il primo febbraio 1887 un premio di lire | . 150,000   |
| il primo maggio 1887 un premio di lire . | . 100,000   |
| il primo agosto 1887 un premio di lire . | . 100,000   |
| il primo novembre 1887 un premio di lice | <br>100,000 |

zioni etrimestrali. ai premi stabiliti dal piano delle Estrazioni, ed tinua a concorrere alle estrazioni a premio; al portatore del. hanno diritto al rimbiorso entro cinquantun'anno a norma l'Obbligazione rimborsata sarà perciò restituita la Cedola di del piano d'ammortamento.

'il piano delle estrazioni a premio e quello dei rimborsi sono più alle estrazioni a premio; essa pero continua ad essere sol riportati sopra ogni singola Obbligazione. Leggiata per conseguire il rimborso.

Le Obbligazioni di questo Prestito concorrono, in 204 estra-1 L'Obbligazione estratta per il rimborso (ammortamento) conpremio unita ad ogni Obbligazione

L'Obbligazione che ha conseguito un premio non concorre teggiata per conseguire il rimborso.

### Il pagamento delle Obbligazioni è garantito dal R. Governo

l pagamenti si fanno otto giorni dopo le relative estrazioni nel Regno d'Italia a Roma, Milano, Genova, presso la Banca Generale nonchè a Napoli, Palermo, Firenze, Torino e Venezia, ed inoltre all'estero; a Vienna, Budapest, Trieste, Parigi, Bruxelles Ginevra, Basilea e Berna, presso gl'istituti designati dal governo italiano. Sono offerte alla pubblica sottoscrizione n. 500mila Obbligazioni delle quali n. 200mila sono riservate all'Italia e n. 300mila

all'Impero Austro Ungarico, Olanda, Svizzera ed altri paesi. La sottoscrizione sarà aperta il giorno di Lunedi 21 dicembre corrente nelle principali città italiane e nello stesso giorno, a Vienna, Praga, Budapest, Trieste, Amsterdam, Rotterdam, Basilea, Zurigo, Berna, Ginevra, ecc. ecc.

La sottoscrizione sarà chiusa nello stesso giorno 21 dicembre corr. alle ore 6 pom. Le condizioni della sottoscrizione sono le seguenti:

ill presso di emissione è fissato in lire 28.50 per ogni Obbligazione.

All'atto della sottoscrizione saranno versate lire 5 per Obbligazione a titolo di deposito o cauzione. Le rimanenti lire 23.50 si versano dopo il riparto: per lire 12, mon più tardi del 5 gennaio 1886, e per lire 12:50 a saldo, non più tardi del 25 gennalo 1886.

Domande antecipate di sottoscrizioni potranno esser rivolte direttamente alle Case incaricate di riceverle. Le domande potranno esser fatte per corrispondenza, contro rimessa del deposito mediante Assegni bancari, Fedi di Credito o Vaglia postali : ogni, domanda dovrà chiaramente indicare il nome ed indirizzo del sottoscrittore e il numero delle Obbligazioni richieste. la caso che le sottoscrizioni eccedessero il numero delle Obbligazioni disponibili sarà fatta riduzione alle domande, secondo norme che verranno stabilite e fatte conoscere al pubblico.

l'resultati del riparto saranno resi immediatamente di pubblica ragione. In caso di riduzione, le somme versate all'atto della sottoscrizione, anderanno in conto dei versamenti successivi per le Obbligazioni definitivamente attribuite.

Il versamento cauzionale in lire 5 è perduto, se non si effettueranno gli ulteriori versamenti,

I titoli definitivi saranno consegnati dietro pagamento dell'ultima rata. E data però facoltà ai sottoscrittori, una volta pubblicato il riparto, di anticipare il versamento per ritirare immediatamente

Napoll

Messina

Verone

Livorno

Palermo

Le sottoscrizioni in Italia si ricevono:

la Roma presso la Banca Generale. .» Ja Banca Generale presso i F.lli Bingen. Genova r la Banca Generale. Milano

la Banca Veneta e presso Jacob Levi e Venezia Pacifico Cavalieri.

Ferrara la Banca Veneta: Padova

» la Banca Popolare di Credito. Bologna Firenze Emanuele Fenzi e C., M. Bondi e Figli.

ed în tutti gli altri Capoluoghi di Provincia e centri importanti presso i corrispondenti e incaricati della

Banca Generale e presso i Comitati locali della Croce Rossa Italiana.

In UDINE presso la Banca di Udine, il Cambio Valute della Banca di Udine G. Conti.

# RRATE TRANS

di Torino

Milano Via Palermo, Nº 2.

E aperta l'associazione ai seguenti giornali di moda:

# MARGHERITAILA

Giornale di moda e letteratura di gran lusso. Il più splendido e ricco giornale di questo genere.

Esce ogni settimana in 12 pagine in-4 grande come i grandi giornali illustrati su carta-finissima, con caratteri fusi appositamente, con splendide e numerose incisioni, copia e varietà di annessi e ricchezza di figurini. Esso è l'unico in questo genere che possa degnamente adornare il salotto delle signore eleganti e che possa competere coi giornali adi mode stranieri. Anche la parte letteraria è molto accurata. I racconti ed i romanzi sono tutti originali e dovuti alla penna dei nostri migliori scrittori, come On Burling Bersezio, Caccianiga, Castelnuovo, Cordelia, Matilde Serao, Neera, Onorato Ramo Paolo Tedeschi. — Disegni di nomi e in ziali a richiesta delle associate.

EDIZIONE CON FIGURINO COLORATO:

ROMA: Via del Corso, 383; Palazzo Theodoli.

EDIZIONE SENZA FIGURINO COLORATO:

Anno L. 24. - Sem. L. 13. - Trim. L. 7. Anno L. 12. - Sem. L. 7. - Trim. L. 4. (Estero, Anno, Franchi 20). (Estero, Anno, Franchi 32).

PREMIO agli associati annui all'edizione di lusso, cioè con figurino colorato si da

ALTACOGLEO AUDIDA OLEOGRAFIA e apple resentante CHI-MI AMA MI SEGUA, quadro del simpatico pittore napoletano Vincenzo Caprile.

Per l'affrancazione del premio, mandare Centesimi 80; per l'Estero, L. 1.50.

IN PREMIO agli associati annui all'edizione economica, cloè senza figurino colorato, si da UNA BELLA OLEOGRAFIA rappresentante QUESTUA NEL GIORNI DI GRASSO.

Ollio del rinomato artista Raffaello Armenise. Chi brang pna seconda oleografia: Questua nei giorni di magro, delle stesse dimensioni, e dello stesso autore, che può far riscontro alla prima, dovra aggiungere L. 2.50. — Per l'affrancazione del premio, mandare Centesimi 50; per l'Estero, L. 1. 26.

GIORNALE DELLE DAME. il più ricco e il più diffuso nelle famiglie.

U. Geisser e C.

la Banca di Verona.

di assicurazioni diverse.

Rodocanacchi Figli e C., Banca idi Li-

Esce una volta al mese, e si compone di 16 pagine di testo ricche d'incisioni di moda e di lavori intercalati nel testo. Ad ogni numero sono aggiunti: uno splendido figurino colorato;

due figurini neri; una grande tavola di ricami e modelli tagliati; una tavola colorata di lavori in tappezzeria, o lavori sul cartoncino, giuochi, sorprese, ecc., ed un supplemento letterario di 16 pagine nell'elegante formato della Moda, con racconti ed articoli ameni ed istruttivi dovuti a valenti scrittori, con ricche illustrazioni. — Disegni di nomi e iniziali a richiesta delle associate. Anno L. 12. - Semestre L. 6. - Trimestre L. 3 (Estero, franchi 15). IN PREMIO agli associati annui si da UNA BELLA OLEOGRAFIA

rappresentante LA QUESTUA NEI GIORNI DI GRASSO, dal quadro del rinomato artista Raffaello Armenise. Chi brama una seconda eleografia: Questua nei giorni di magro, delle stesse dimensioni, e dello stesso autore, che può far riscontro alla prima, dovrà aggiungere L. 2.50. - Per l'affrancazione del premio, mandare Centesimi 50; per l'Estero, L. 1. Il più economico e il più diffuso nelle famiglie.

FAVOLO: O BUON MER A TO. Esce ogni quindici giorni in otto pagine di gran formato a tre colonne. In ogni numero ottanta incisioni di mode e lavori; corriere della moda, lavori femminili: una tavola di modelli e ricami o modello tagliato.

EDIZIONE ECONOMICA SENZA FIGURINO COLORATO. Italia, L. 6 (Estero, franchi 9).

EDIZIONE SPECIALE CON UNO SPLENDIDO FIGURINO COLORATO.

Italia, L. 12 (Estero, franchi 15). Prointo: Elegante Almanacco di gabinetto in cromolitografia pel 1886, in gran formato.

MONITORE DELLE DONNE. Esce una volta al mese in un fascicolo di otto pagine di testo, ricche d' incisioni di lavori d'ogni

specie, all'uncinetto, a maglia, a cannetti, al modano, ricami in bianco sul canovaccio, a colori, ecc., e tiene informate le signore delle novità che ci saranno in genere di lavori. - Numerosi annessi. fra cui una gran tavola di ricami colorata, tavola di ricami in nero, modelli di oggetti di biancheria. Italia, L. 5. - Esteron franchi. 6.

Pronito: Elegante Almanacco di gabinetto in cromolitografia pel 1886, in gran formato.

WILANO: Via Palermo, 2; e Galleria Vittorio Emannele, 51. BOLOGNA: Angolo Via Farini e Piazza Galvani.

Udine 1885 — Tip, G. B. Deretti e Segi

a Don

ADKO!

all'ann

is acc

vidal dent

In Torino presso la Banca di Torino, la Banca Subalpina. ■ la Società di Credito Meridionale. Società C. Wedekind e C., Banca Popolaren G. Walser e C., Banca Siciliana.

racc

altro hani cola

alpir mon

rato

da